(1)

## ASSOCIAZIONI

Esco tutti i giorni eccettuata Domenica. Jdine a domicilio . . . L. 16

In tutto il Regno . . . 20 Per gli Stati esteri aggiungere e maggiori spese postali. Semestre a trimestre in pro-

Un numero separato . . Cent. 5 arretrato . > 10

ose il

An-

ura.

a in-

sulle

onte

mta-

am-

del-

ente

ilità

dere

ogni

## E DEL VENETO ORIENTALE

(ORGANO SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO)

### INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina cent. 25 per linea. Anunnzi in quarta pagina cent. 15 per ogni

linea o spazio di linea. Lettero non affrancato non si ricevono ne si restituiscono ma-

Il giornale si vende all'Edicola. dai Tabaccai in piazza V. E. in Mercatovecchio ed in Via Daniele Manin e da Luigi Ferri in Via della Posta.

Roma, 10 febbraio.

Non saprei, che cosa scrivervi sulla risi. Le dicerie che corrono, i nomi the si mettono innanzi, le diatribe perponali della stampa partigiana, le oneste ha non so quanto efficaci raccomandanoni di concordia di quella che pensa la Patria più che alle persone, sorabbondano tanto, che non sarebbe consigliabile di raccogliere tutto questo, der venire poi anche troppo tardi a Paccontarvelo. Finora il Re ha consulato molti, ma non ha ancora incaricato louno di formare il nuovo Ministero, he per alcuni non potrebbe essere al-Tro che un rimpasto ed un completa-Jamento del vecchio, escludendo alcuni nominando anche ai posti dei segre-Jariati vacanti; per altri invece una completa ricostruzione, chi vorrebbe con Robilant, chi con Crispi alla testa. Bi dice, che il primo potrebbe portare a se i dissidenti ed accettare anche il Nicotera, che da ultimo dava una lekione nella Camera al Baccarini; ed altri prede, che il Crispi potrebbe per così Pire ricomporre la Sinistra storica, non pensando che lo stesso Crispi non terbrebbe gran conto de' suoi colleghi in pentarchia, e che difficilmente avrebbe par sè gli espulsi dal Ministero attuale, anche se essi non facessero un' opposizione simile a quella di coloro che uscivano dal Ministero prima.

Il Depretis è ancora per alcuni l'uomò indispensabile, immemori di quel detto che nessuno a questo mondo è necessario, a più di tutti lo provò fil Cavour, morendo quando si aveva il maggiore bisogno di lui per compiere l'Italia, cui egli morendo predisse che si sarebbe fatta coll'ultima sua parola. Il Robilant offrirebbe una guarentigia, che la politica estera non si muti colle persone, di che non punto assicurerebbe Crispi. Ma poi taluno dubita, che Robilant sia mai per accettare, disgustato com'è dalla condotta della Camera a a suo riguardo, e lontano dalle piccole astuzie del De Pretis per potersi destreggiare in un siffatto ambiente.

Ma lasciamo li ogni congettura, sperando che il patriottismo suggerisca un accordo fra le varie frazioni della Camera, almeno per le cose più essenziali da farsi subito e con energia e non colle tergiversazioni depretine, che ci condussero alle attuali difficoltà, rimettendo piuttosto a più tardi le riforme. Ora non sarebbe possibile sciogliere la Camera per venire alle elezioni, e bi-

## APPENDICE

Perchè i casolari fatti di canne e di paglia primeggino nell'infondere la pellagra.

Abbiamo chiuso il nostro articolo del n. 25 (Giornale di Udine), deplorando le ommi sioni ed i travisamenti, dovuti alle ipote'si, sopra punti pella pellagra concluden tissimi. Qui ne esamineremo uno di ques, i punti, cioè quello

sulle stamberghe di pa glia. Prima del secolo XV,'II, cicè prima che il sorgoturco fosse dai Messico importato in Europa, soleano i contadini Poveri costruirei nelle campag. le abituri intrecciando assieme pure canne, o pura paglia. Anzi quest'uso deve rimontare fino all'uomo primitivo quando rin.unzio di convivere nelle grotte col Mam'ud. In Italia chiamaronsi Capanni, e quelli di grandi dimensioni si dissero Casoni. Colla civiltà, e per evitare i disastri degli incendi, le case si costrussero di muro, ma il contadino povero, a risparmio di spese, non abbandono affatto

sogna tenersela com'è, anche perchè le elezioni in un momento di agitazione, e dicasi puranco di confusione, come l'attuale difficilmente riuscirebbero bene.

Quello che si prevede si è, che la crisi sia lunga, e pochi sperano, che per posdomani sia finita. Intanto la Camera in due giorni ha terminato la votazione dei bilanci che restavano, e votò anche la legge per il telegrafo di Massaua. Quando non c'è di mezzo la quistione politica si fa presto, anche troppo. I Deputati saranno riconvocati a domicilio, nella previsione che le cose vadano a lungo.

Tutti intonano, con nu requiem, anche il gloria ai nostri eroi defunti, o feriti; ma occorrerebbe proprio anche il miserere illis, per venire al soccorso di chi ne ha bisogno, sembra, che qualcheduno ci pensi e che i giornalisti tra gli altri vogliano fare una festa per questo. E evidente, che a Pietroburgo ed anche a Parigi vi sono di quelli, che si rallegrano della nostra difficile situazione nell' Abissinia. È una ragione di più per essere prudenti, dacchè da per tutto si chiedono ora danari per armarsi fino ai denti per il mantenimento della pace e si mettono in campo le riserve.

La lettera del Jacobini a favore delle elezioni bismarckiane in Germania continua ad essere molto commentata; anche per la speranza che il Vaticano manifesta di essere aintato nel Temporale e perchè non può piacere alla Francia. Per questo forse l' Osservatore Romano cerca di attenuarne il significato. Molti giornali, anche stranieri, di questo passao politico fatto dal Vaticano si servono per dimostrare che questo non ebbe mai tanta libertà ed anche potenza d'azione politica come da quando il Papa affetta di subire una prigionia a cui più nessuno ci crede. Ma seguitando su questa via il Vaticano, è lo stesso che voglia fare la guerra ai cattolici italiani.

Agl' intransigenti temporalisti dopo la lettera del vescovo Bonomelli di Cremona dispiacque anche la benedizione di quello di Piacenza Scalabrini, che benedisse le truppe di partenza per Massaua con patriottiche parole.

L'Osservatore Romano, conviene confessario, disse delle nobili parole in proposito degli eroi italiani periti nell'Abissinia, accettuando anche il biasimo per quelli, italiani e stranieri, che momostrano di rallegrarsene.

Abbiamo a Roma, come a Napoli, la neve. Chi sa, che non giovi anch' essa a calmare gli spiriti?

la pratica preistorica, onde anche oggidi, forse non v'ha villa senza qualche casa rustica coperta di paglia, ed anche quelle col tetto di coppi, nel loro interno distinguonsi spesso per aver le pareti divisorie di pure canne. Simili dimore, prima della coltivazione del granoturco, mai furon giudicate malsane, soltanto dopo, la osservazione ne la apnoverò, rispetto alla pellagra, pelle

Difatti rilevato dall' illustre dott. Ballardini di Brescia che, la pellagra comparve colla coltivazione del zeamais, e che, più estendevasi tale coltivazione a più allargavasi anche fra gli agricoltori questa infermità, emerse alle Direzioni degli spedali che, il maggior contingente proveniva dai tagari costrutti con canne, o con paglia. Si fu allera che cominciossi a ritenerle malsane, e perciò ordinato in Italia dal Ministere d'agricoltura ai singoli Municipi dei villaggi un elenco delle case insalubri, i Comizi agrari additarono per prima cosa le cattapecchie di paglia. Ricorderemo alcuni dei rapporti.

Il Comizio di Montagnana serisse che:

## Come combattono gli abissini

Ecco in che modo il povero Gustavo Bianchi descrive una spettacolo di esercitazioni militari, al quale egli ha assistito:

« Assistemmo a una munovra di cavalleria che ebbe luogo in una pianura ai piedi del colle di Samerà.

Qualche centinaio di cavalieri e migliaia di soldati a piedi formavano il seguito di re Joannes (il Negus di Abissinia).

Tutte le manovre di fanteria e di cavalleria consistono in esercitazioni al tiro di bastoni del peso e della lunghezza della lancia.

Consistono in corse sirenate, disordinate, di interi corpi che poi si dividono in nuclei, che si slanciano in diverse direzioni, che si stendono, si riuniscono, vanno e retrocedono, a seconda dei comandi. Questi non hanno norme fiese, discipline, ma variano a piacimento dei capi e sono, per così dire, parlati e improvvisati.

La fanteria, quel giordo, non prese parte alla manovra.

Insieme a molta popolazione di Samerà, accorsa ad assisters ai giuocchi - come si chiamano le esercitazioni in Abissinia -- si ara disposta in un immenso semicerchio pittoresco. In mezzo a questo, la cavalleria divisa in squadre o gruppi di dieci, di quindici, di venti e più cavalieri, simulava scontri, attacchi, lanciata a tutta carriera, spesso a corsa sfrenata.

Alcuni gruppi, dopo di avere attactaccato e lanciati i loro bastoni giavellotti contro un nemico, ripiegavano di repente senza diminuire la corsa, in maniera tutta abissina, e continuavano in ritirata finchè non erano riforniti di nuovi bastoni da tiro dai servi fantaccini. Altri gruppi li inseggivano a briglia sciolta, li regalavano di una grandinata di bastoni diretta con masstria, che veniva parata cogli scudi e talvolta con rapidi movimenti di flanco. Riavutisi i primi, e provvisti delle nuove finte lancie, rispondevano al tiro con pari destrezza; e i secondi ripiegavano alla loro volta, mostrando una linea nera formata dai loro scudi inalzati.

Gli abissini al a piedi che a cavallo, fermi o a tutta corea, sono assai destri pel tiro della lancia che, a mo' di lungo giavellotto, dirigono con forza e con mirabile precisione.

E il loro esercizio prediletto fino

dall' infanzia. Spesso si vedono in marcia, a cavallo, nell'atteggiamento. marziale usato nelle loro manovre: la lancia stretta orizzontale al suo centro di gravità dal pugno destro, tenuto alto come in atto di lanciare.

Il re stava spettatore, comandante, sotto un'acaccia e sotto un ampio ombrello di seta rossa a frangia dorata, circondato da molti de suoi. Di quando in quando per altro montava un superbo cavallo, riccamente bardato, si alanciava nel mezzo della vasta arena, si metteva alla testa di una squadra, ne inseguiva un'altra a corsa sfrenata e lanciava il suo bastone che non era

Contribuiscono alla diffusione del male le abitazioni rurali costrutte con terra, e coperte di canne; - Ravenna e Conselve chiesero auseidi per abbattere Capanni coperti; - Cavarzere notò che il male infuria fra i vagantivisti, i quali abitano case fatte di canne, e vivono col commercio di canne e piante palustri; - Padova, raccontando i tanti guai prodotti dalle inondazioni, si confortò di poter registrare l'atterramento eseguito dagli straripamenti di 2,000 Casoni, ciocchè equivaleva alla distruzione di 2,000 grandi focolari di pellagra; — ed in conseguenza di ciò, sì nel Veneto, come in Lombardia, e nell' Emilia, venne in breve tempo demolito un gran numero di sifatte cattapecchie,

Coll'atterrar tanti rifuggi pei contadini poveri si ha egli fatto bene, o si ha fatto male? Mai fu avanzata simile domanda, abbenche importantissima. Sentiamo cosa possono rispondervi, da un canto le ipotesi, dall'altro le microscopizzazioni sulle cucine. Le ipotesi devono dire aversi fatto più male che tene, giacchè stando, secondo esse, la natura del morbo in una fame rusecondo fra tutti quelli che lo accom-

pagnavano nella gittata.

Il re, come di solito, era vestito semplicemente e scalzo. I re, in Abissinia, possono permettersi qualche rara volta un paio di scarpe o di pantofole nell'interno del loro ghebi; mai però quando sono in marcia a a cavallo, In mezzo ai monti fanno tratti u piedi e le scarpe sarebbero loro d'impaccio. A cavallo poi non possono montare che scalzi, perchè nelle loro piccole staffe non introducono che il grosso dito e qualche volta due dita del piede. »

### La stampa di Algeri e l'Italia

Si ha da Algeri 4 andante: La stampa algerina gongola di gioia e va in brodo di ginggiole nel vedere l'Italia alle prese probabili coll'Abissinia; il Moniteur specialmente si mostra pazzo di piacere, e va tanto lungi dall'augurar imbarazzi peggiori all'Italia

en quella terra ch'ei chiama il Tonchino italiano. Lo stesso giornale facendosi l'eco di tutte quelle voci corse ultimamente sugli armamenti italiani, dice: « Il nostro corrispondente d'Italia, c'indirizza sulla questione dei lavori fatti dall'esercito italiano sulle nostre frontiere, dei cenni

e delle informazioni di tanta gravità,

che noi non osiamo pubblicarli almeno pel momento.

### AGITAZIONI IN CORSICA

La République de la Corse, che esce in Ajaccio, pubblica un manifesto di certo Leandri, che dice i Côrsi oppressi devono insorgere.

Leandri e trecento suci compagni si sono rifugiati nelle boscaglie.

Mancano partisolari.

### La lettera del Cardinale al Nunzio in Baviera

La Nazione di Firenze, biasimando la lettera del cardinale Jacobini al Nunzio in Baviera, così conclude:

« Non è mancato nell'Episcopato italiano chi abbia accennato al fatto deloroso di una gioventù che disgraziatamente cresce senza fede : il lame non è spento ancora negli adulti, ma si estinguerebbe affatto quel giorno che una Potenza straniera volesse spezzare l'unità d'Italia per ricostituire il potere temporale. Quel giorno il Pontefice potrebbe trovare forse più cattolici nel potente impero protestante, che nel Regno d' Italia. »

### FRANCIA E GERMANIA

St ha da Parigi che la Germania ha realmente chiesto al Governo francese delle spiegazioni sul movimento delle truppe della Repubblica alla frontiera.

Tali spiegazioni però vennero chieste in forma privata per mezzo dell' ambasciatore conte Münster.

Si ignora quale risposta abbia dato

il Governo francese.

rale, o fame canina (temini di fresco conio, non mai ben definiti) conveniva a quegli infelici dar cibi sostanziosi, o non avvelenati, e non occuparsi a privarli anche della casa. Sia pur che, la casa, mostri di favorir la disposizione individuale a contar la malattia; in chi è già infermo si deve pensar prima a vincere il male, e dopo alle disposizioni, per oni, col distruggere que' casolari, non si fece che gettar quegli infelici sul lastrico colla loro fame rurale, colla loro fame canina, e col pericolo di avervi dato l'ultimo crollo. Bella cura davvero!

Le microscopizzazioni sulle cucine poi non vedono le cose cotanto brutte, anzi dichiarano aversi operato benissimo ad agir inesorabilmente contro le atamberghe, ed in prova riportano il fatto classico del Pedrecca. Tutte le famiglie di pellagrosi che alloggiavano in dieci casolari di paglia, coll'allontanarveli, guarirono. R' vero che passarono in case nuove, nè la storia ci racconta dove rifuggiaronsi gli emigrati dai capanni, e das casoni demoliti, o sommersi, però la carità pubblica deve averli rac- i 

### Difficoltà di una campagna in Abissinia

noscritti.

Il signor Gallenga, collaboratore del Times di Londra, dirige un'importante lettera all' Opinione. Narrata la spedizione inglese in Abiesinia, aggiunge che sarebbe grave errore il credere che una spedizione simile avrebbe oggi esito egualmente favorevole - Le vicende del paese - dice - scossero quella popolazione dalla inerzia in cui giaceva, modificandone grandemente la indole e le abitudini. Il Re (il Negus) dispone di ragguardevoli forze, bene armate, agguerrite. Sono nomini di agilità prodigiosa, molto addestrati al tiro, senza pari nel maneggio dell'arma bianca. E' vano cercarli finchè loro non convenga di lasciarsi vedere. Quando riesce loro di cogliere il nemico, di sorpresa, coll'agguato, diventano irresistibili, si penetrano nella file delle truppe regolari.

Aggiunge altre considerazioni concludendo:

■ Dato anche il valore a tutta prova dell' esercito italiano, esso sarebbe esposto ai disagi, ai patimenti a cui fluora uon fu assoggettato. Come si possa evitare una guerra con onore, lo ignoro; ma neppure vedo come possa cominciarei o terminarsi con buona riuscita. Tale è pure l'opinione di inglesi che s' interessano al benessere degli Italiani. =

# IN AFRICA

### Gli ufficiali che partirono.

Eccovi l'elenco degli ufficiali che partirono sul Giava:

Tenente colonnello del 27, Avogadro di Vagliano, comandante.

Capitani: Oreste Marini del 65, Gerolamo Boglione del 33, Carlo de Vecchi del 27, Ferdinando Valente del 78, Ales-

sandro Galeota del 13 artiglieria. Tenenti: Alfredo Baldoni, Giampaolo Dini del 27, Eugenio Frondoni dei 33, Paolo Bertacchi del 78, Camillo Gherardi, Camillo Gaiffani del 65, Giovanni Gobbi del 33, Raffaele Agresti del 78, Antonio Bertolini del 27, Alfredo Degli Uberti, Giangiacomo Morelli del 13

artiglieria. Tenenti medici dell'ospedale militare di Napoli: Giovanni Margaria, Salvatore Barletta, Francesco Gagliano.

Sottotenenti : Raffaele Moggi, Achille Destavola del 65, Dario Palmeri, Augusto Romersa del 78, Giovanni Giri, Alfredo Rota del 33, Attilio Galeotti, Giuseppe Becchi del 27, Luigi Palatini del 13 artiglieria.

Sottotenenti medici: Edoardo Decesare, Adeodato Fulloni, Giovanni Cai-

ligari.

Finora non si hanno notizie importanti dall'Africa. Oggi à atteso a Roma il rapporto scritto del generale Genè augli ultimi combattimenti.

colti, e puossi assicurare che. in qualunque bugigatolo siensi intanati, devono aver migliorata la loro sorte. Perchè quel tozzo di polenta il quale, nei tuguri di paglia, coll'essere stracarico di carbone non valeva che a tenerli miseramente in vita, ammanito altrove, e quindi per essere certo meno ammuffito (e meglio ancora se puro) doveva in ragione diretta della nettezza, nutrirneli di più. Questo lo si apprende dalle cucine economiche ne' villaggi. Mezza porzione di cibo della cucina economica nutre di più di una porzione della cucina colonica perchè, quella pura di carbone passa tutta in nutrimento buono, mentre quella commista all' Esca, o Fungina dell' ustilago passa tutta in nutrimento cattivo, cioè in nutrimento scottante ai forti raggi solari, e perciò snutriente le fibre. Tuttavolta per veder le cose più limpide, come in uno specchio, accompagneremo ne' auoi amori il parassita del mais.

Il fungo chiamato ustilago predilige il mais fra tutti i cereali, non volendo in ciò esser da meno di tutti i funghi parassiti, i quali hanno la loro pianta

**可以操入** 

Diamo gli ultimi dispacci dei giornali giunti iersera e questa mattina:

Telegrammi dal Cairo e da Alessandria confermano i particolari degli scontri di Saati e di Dagoli.

Il combattimento di Saati avvenne

verso mezzogiorno. Gli abissinesi si ritirarono precipitosamente, quando si videro assaliti vigorosamente di fianco dal presidio di Saati. Nessun cannone fu perduto.

Oltre i feriti raccolti, 7 soldati rientrarono incolumi a Monkullo. La guarnigione di Saati uccise 600 abissinesi nella notte dal 26 al 27; poscia rientrò a Monkullo.

A Massaua sbarcarono 100 marinai. Furono armati gli europei e gli indigeni.

- Un telegramma dal Cairo dica: il principino attenderà a Portosaid il passaggio del San Gottardo per salutare i feriti di Saati.

- La Giunta comunale di Roma deliberò cinquemila franchi di sussidio alla Croce Rossa pel trasporto dei materiali sanitarii u Massaua.

- Confermasi che al Vaticano siasi disposto di celebrare un funerale pei caduti a Saati, appena il Governo avrà pubblicato l'elenco ufficiale dei morti in quel combattimento.

- Il Circolo della Sacra Famiglia celebra oggi (12) un solenne funerale pei morti in Africa.

- Ricciotti Garibaldi offre in una lettera alla Camicia Rossa i suoi servigi al governo per l'intrapresa d'A-

--- L'associazione della stampa darà un ballo a beneficio dei feriti e delle famiglie dei morti a Saati.

- Il San Gottardo trasportante i soldati feriti che saranno curati nell'ospedale militare di Napoli è atteso il 20 corr. A Napoli si prepara un'imponente dimostrazione all'arrivo del San Gottardo.

- Il Consiglio comunale di Firenze ha deliberato di innalzare in Santa Croce un ricordo ai caduti di Saati.

Il Diretto dice che il ricordo dei caduti deve sorgere sul luogo del combattimento ove è facile conservarlo sotto il dominio coloniala italiano che deve spingersi fino ad Ailet e Keren divenute indispensabili per la sicurezza della colonia.

Il giornale l' Esercito apri sottoscrizioni per un ricordo nazionale ai caduti in Africa.

- Dispacci da fonte inglese datati dal Cairo, pariano di nuovi combattimenti che sarebbero avvenuti in questi giorni fra le truppe italiane e le abissine. Queste avrebbero avuto la peggio. Molti cosacchi si trovarono fra le file del generale Ras Alula.

Un bastimento da guerra inglese è

arrivato a Massaua.

- Assicurasi che il Negus riceve frequenti informazioni da alcuni Greci di Massaua che servono il Generale Genè come interpreti ed hanno commerci coll'Abissinia.

Porto Said 11. E' giunta la cannoniera Provana; proseguirà domani per Massana.

### Il fatto di Saati alla Camera inglese.

Londra 11. (Comuni). Fergussion rispondendo a James dichiara che il Governo apprese con rammarico che un distaccamento italiano sofferse grandi perdite in uno scontro con una forza enorme di abissini. Soggiunge che autorizzo subito di offrire l'ainto di medici inglesi in Egitto qualora le provviste sanitarie di Massaua fossero insufficienti.

prediletta. Al Messico estrinsecò i vivi suoi amori pel frumentone vegetandovi sui gambi, non a funghetti singoli, bensi fabbricandosi borse, che riempie con miriadi e miriadi di minutissimi semi. Importato il granone in Europa l'amoroso parassita lo segui, e se preesistevano degli ustilago europei, manifestarono anche questi il proprio compiacimento coll'abbracciar il benvenuto, a generar le proprie sementi a sacchi giganteschi, anzicche a invisibili capsule seminifere. Dal campo le pannocchie entrarono negli abituri rurali, e con esse anche l'amante, di coi i semi svolazzando negli ambienti si misero (peculiarmente neile cucine perche tiepide) ad allignar sulle pareti, ove trovarono accasate tant'altre muffe. Ne vale rimarcar che a Vicenza, ed altrove, quei tumori rigettansi durante la miettitura, poiche molte di quelle borse maturano prima della pannocchia, s'aprono e vuotansi all'aria aperta, da dove piovono i semi sui grani, e sulle foglie. Bella è la descrizione di questa pioggia fatta dal microscopista conte G. di Zoppola, sicche basta questa rugiada di semi a

Perciò l'ospedale di Suez si mise a disposizione di Genè coll'autorizzazione di Salisbury.

Sarebbe poco conveniente offrire ad una grande potenza militare la espressione della nostra simpatia per causa di simile accidente. In simili circostanze noi stessi non ameremmo vedere trattata la perdita di un distaccamento facile a sostituirsi, come un disastro considerevole.

Il governo italiano con cui abbiamo tanti interessi comuni sa bene che può contare sui nostri amichevoli uffici. (Applausi.

## NOTIZIE ITALIANE

### La crist.

La Gazzetta del Popolo ha da Roma 10 corrente:

Si nota molta agitazione nei circoli parlamentari per lo avolgimento della crisi ministeriale, che presenta sempre maggiori difficoltà. Ritiensi che forse durerà una quindicina di giorni.

Gli on. Biancheri, Saracco, Durando e Farini, manifestarono al Re l'opinione che, nella condizione attuale dei partiti alla Camera, l'on. Depretis è l'indicato a comporre il nuovo Ministero. Al dire del Ranfulla, l'on. Depretia avrebbe designato al Re l'on. Biancheri. L'on. Nicotera, dal canto suo, delineò al Relo stato dei partiti alla Camera; dimostrò la necessità di preoccuparsi innanzi tutto della situazione internazionale e di un pronto armamento dell'esercito e della marina. L'on. rappresentante di Salerno si astenne dal fare a Sua Maestà qualsiasi accenno a per-

L'on. Cairoli avrebbe dichiarato al Re che la maggioranza parlamentare è rotta e quindi la medesima non può offrire sufficiente criterio per lo scioglimento della crisi. Non indicò alcun

Venticinque deputati ziciliani si sono riuniti a Montecitorio per discutere dell'attuale situazione politica. Essi deliberarono di non tenersi vincolati a impegni di persone o a interessi regionali, ma di seguire la condotta tracciata dai rispettivi partiti. In casa del deputato Augusto Baccelli si tenne una riunione di alcuni deputati romani.

- I giornali del mattino non ci portano ancora nessun schiarimento sulla situazione.

- Credesi che il Re oggi o domani incaricherà un nomo politico della formazione del Ministero, ma è difficile di poter oggi dire quale sarà quest' nomo. Le probabilità pel ritorno al potere dell'on. Depretis sembrano diminuite, Anche la rimanenza dell'on. Robilant è

Gli on. Crispi e Nicotera sono partiti da Roma.

Si ha da Berlino che, in quei circoli ufficiosi, si è sorpresi dei commenti che alcuni giornali d'Italia hanno fatto sull'intervento del Papa nelle elezioni tedesche. La Germania, nota il dispaccio da cui attingiamo questa informazione, non incoraggerà mai le speranze del Vaticano per una restaurazione del potere temporale; tutt'al più potrebbe tentare una mediazione, se mai fosse possibile un accordo fra l'Italia e la Santa Sede.

- Alcuni giornali di Roma credono che il voto della Commissione pel concordato in Francia sia favorevole alla separazione della Chiesa dallo Stato, come effetto di irritazione per la lettera del cardinale Jacobini a monsignor di Pietro, e giudicano che una lezione al Vaticano sia ben meritata.

farne l'importazione nelle case. Sorti qui i vivai trovaronsi nelle cucine ben fortunati, perchè poterono spander la prole sulle polente a saziarsi con sughi i più graditi. Puossi dire che, le legioni sulle pareti e quelle sui cibi intavolarono tra esse un mutuo soccorso.

E questa fortuna giunse al colmo nei capanni, e nei casoni in quanto che, invivai, invece che stenderai lungo le pareti su terrici, poterono addaggiarsi su canne e paglie (della stessa famiglia delle canne del frumentone) sicché trovarousi a prosperare quasi sul loro letto signorile. Le polente nelle stamberghe, a confronto delle polente in altre case coloniche, divennero stracariche di carbone. Ma i poveri agricoltori, ignari di tutto guesto, ne sentirono i tristi e letali effetti delle nutrizioni più o meno scottanti sotto la sferza solare. Si è la microscopia delle cucine, sussidiata dalla fisico-fisiologia, e dagli amori elettivi de fitoparassiti che s'addentra nella legge semplice e naturale di tali fenomeni, i quali fenomeni rinscirono manchevoli, o stravolti da chi inforca gli occhiali delle ipotesi.

— La Commissione per la tariffa doganale è riuscita contraria al mantenimento dello stato quo riguardo ai dazii sui cereali. Farono eletti I protezionisti, Lucca, Florenzano, Branca, Raggio, Salandra, Righi e Cadolini, i liberi scambisti disposti a transigere Luzzatti, Boselli, Ellena e Pavoncelli, e liberi scambisti puri Rudini, Miceli, Laporta, Giolitti e Agliardi.

## CRONACA

Urbana e Provinciale

Oggi pubblichiamo un'importante appendice dell'egregio Antongiuseppe dott. Pari, e martedì daremo la fine di Otello o il Moro di Venezia. Quindi continueremo Zero della contessa Minima,

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE.

Stazione di Udine - R. Istitute Tecnico.

| 11 febbr. 1887                                             | ore 9 a. | ore 3 p. | ore 9 p. |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Barometro ridotto<br>g 0° alto metri<br>116.01 sul livello |          |          |          |
| del mare millim                                            | 757.5    | 7567     | 757.7    |
| Umidità relativa.                                          | 61       | 54       | 49       |
| Stato del cielo                                            | sereno   | sereno   | coperto  |
| Acqua cadente                                              | -        |          | -        |
| Vento (direziono . veloc. chil.                            | SE       | E        | E        |
| vento (veloc. chil.                                        | 3        | 10       | 2        |
| Termom. centig                                             | 3.6      | 6.9      | 53       |
| Town and town (1                                           | mantima  | 3.2      |          |

Temperatura minima —11.6 Temperatura minime all'aperto - 1.6

Giorno 12 - 2 - 87 - alle 9 ant, barometro a 756,4-umidità relativa 61temperatura 6.9 - minima esterna nella notte 11 - 12= 1.0 - vento di SE velocità 6 km.

Telegramma meteorico dell'afficio centrale di Roma, ricevuto alle ore 5 pom. del 11 febbraio 1887:

In Europa pressione leggermente bassa a nord-est e sul mediterraneo occidentale, elevata sulla Scozia, sulla Danimarca e sulla Russia meridionale: Arkangel mm. 752. Odessa 778. In Italia nelle 24 ore barometro salito dovunque, pioggie copiose a sud del continente neve a nord e al centro: venti forti del 1 quadrante a nord, del II quadrante nella penisola salentina: temperatura diminuita in Sicilia, temperatura minima sotto zero in tutta l'Italia superiore. Stamane cielo sereno in parecchie stuzioni del centro e del sud, nuvoloso o coperto altrove. Venti da deboli a freschi del 1 quadrante a nord e al centro, variabili a sud. Barometro a 762 a nord e sul medio versante Adriatico, 767 sul versante tirrenico, 764 a Palermo, 761 a Cagliari. Mare mosso od agitato.

Tempo probabile.

Venti freschi del I quadrante sull'Italia superiore, intorno a levante altrove: cielo vario con qualche pioggia, nevicate

Dall' Osservatorio Meteorico di Udine

I professori dell'Università di Padova al Senatore Pecile. Il Senatore Pecile ricevette questa notte da Padova il seguente telegramma:

« Comitato Casati, interpretando sentimento interà Città plaudente conferenza Attilio, saluta in Gabriele Pecile il padre di chi seppe in selvaggie con trade tener alto l'onore Italiano.

Legnazzi, Marinelli, Biasutti, Camerini, Corinaldi, Fontana, Marzolo, Omboni, Onesti, Ronicati, Selvatico, Viterbi, Gueltrini, Zon ».

Tornando ora da capo, giusta fu l'osservazione di Ballardini che, la pel lagra sorse colla coltivazione del zeamais, e crebbe col crescere di essa coltivazione; giusto il rilievo dei nosocomi che, i capanni ed i casoni fornivano il maggior contingente di questi infermigiusto il giudizio pubblico che stigmatizzò quelle dimore dopo il granoturco; e giusta la crociata predicata dai Co; mizii agrari contro le case fatte con paglia e con canne. A conferma maggiore venne il fatto stupendo del Podresca pel quale ricorse ei alla fungina delle muffe, da noi preconizzata, onde darsene spiegazione. Vedemmo nell'articolo precedente (\*) che, la stessa spiegazione si applica a meraviglia alle guarigioni che si ottengono

(\*) Con molto piacere leggemmo quel nostro articolo riprodotto per disteso, in data 8 febbraio 1887, dal Conciliatore di Rovigo, con la premessa : « Nel Giornale di Udine, diretto dall'egregio Pacifico Valussi, troviamo un articolo del dott. Pari, che merita tutta l'attenzione di coloro che dedicano i loro atadi alla

Ad altri giornali, che ricordarono con affetto più che indulgente la nostra lunga carriera di giornalisti, cui esercitammo per mezzo secolo ed in parecchi tempi ed ambienti, siamo debitori della nostra gratitudine, come p. e. all'Euganeo di Padova e ad altri. Ma ci toccò in particolar modo quello che disso di noi l'Indipendente, come collaboratori della Favilla a Triaste, dove avavamo a compagni per un decennio degl'ingegni di gran valore, specialmente nell'arta postica, come il Dall'Ongaro, il Somma, il Gazzoletti, il Facchinetti, ed aitri scrittori tra cui la nostra Percoto, che vi fece per così dire le sue prime armi in quei racconti veristi nel senso buono della parola, il Fanti ed altri, tra cui due bravi Dalmatini furono primi a far conoscere le tendenze delle nazionalità slave all'Italia.

A noi Trieste, dove abbiamo layorato dieci anni, finchè gli avvenimenti dell'Italia nel 1848 ci fecero un dovere di portarci in altro campo, fu per cosl dire il preludio carissimo, e l'impratichimento di quella lunga vita giornalistica che ci occupò dappoi sempre.

Dopo l'Università ed altri tre anni passati a Venezia, continuando con affetto i solitarii nostri studii, e scrivendo anche ne' giornali in parecchie occasioni, ci portammo nel 1838 in quell'ambiente di giovanile operosità. Colà noi ci siamo subito fatti l'opinione, che o vi si dovesse lavorare, e molto, oppure bisognasse presto sgomberare. Gli ozii di altre città italiane, consumati nei Caffè, od altrove nella nois del far nulla, a Trieste non erano possibili. E per questo appunto, che la vita vi si doveva passare ad essere operosi in qualcosa, e rimaneva anche la sera l'ora allegra da passarsi in buona compagnia, come in nassun luogo altrove. E per questo, che abbiamo un doppio motivo di ricordare quella nostra città, che sta in capo all'Adriatico, e cui ricordiamo di avere in un Congresso delle Camere di Commercio italiane tenuto a Genova nel 1879 salutata a nome della stampa e del commercio appunto la dove si addimostra costante una pari attività.

A noi, ancora giovani allora, piacque poi soprattutto il vedere come quelle faville, cui alcuni cercavano di espandere parlando di letteratura, d'arte, accendevano pure qualche flamma appunto nelle giovani anime, di che ne vedemmo anche più tardi gli effetti.

Avevamo fin d'allora considerato, e lo disemmo a più d'uno, come una vera difesa della propria nazionalità in quei ritagli d'Italia il coltivare le lettere e le arti, attingendo ai migliori esempi dei maggiori centri. Noi dicemmo ai nostri amici, ed avemmo più d'una occasione di ripeterlo ad altri più tardi: « Laddove confinano parecchie nazionalità, per quanto altre sieno da chi comanda più favorite, vincerà sempre nella lotta quella che sarà più operosa e più colta, e che avrà comune con una Nazione numerosa le tradizioni letterarie ed artistiche, nello quali ha avuto la sua parte anch'essa, e le nuove generazioni cercano di accrescerla. Fino la piccola Grecia ai nostri giorni potè aver ragione dei Turchi tanto più potenti, appunto perchè poteva attingere alle tradizioni della sun antica civiltà, Se l'Italia poi riusci nella sua lotta per l'esistenza, fu anche perchè tutte quelle altre Nazioni, che avevano avuto molto da apprendere da lei, non potevano senza propria vergogna professarsele nemiche al tempo dei tentato suo risorgimento. A nessuno può essere divietato di coltivare la propria lingua e letteratura, e di farsi della storia della propria civiltà un argomento per esistere quale stirpe distinta. » Trieste, convien dirlo,

colle cucine economiche ne' villaggi e colle cucine igieniche negli spedali, e lascia intendere perchè, le cucine delle città preservino dalla malattia, mentre (per debellaria) i Forni rurali, e gli Es sicatoi non valgono un fico. Per ultimo la spiegazione scientifica ammaestra sul motivo per cui, le sole coloniche cucine, sieno le pellagrigene, e ciò tanto più iquanto più v'entran paglie o nanne nella loro costruzione. - La volta ventura spiegheremo perchè l'inverno sia la stagione beata pel pellagroso,

Udine 12 febbraio 1887.

ANTONGIUSEPPE dott. Part.

seria questione della pellagra. La nostra Provincia è troppo interessata nell'argo. mento, ragione per cui lo riproduciamo non senza eccitare Sindaci e medici a voler rivolgere la loro attenzione a quanto viene ivi esposto, per vedere se le loro osservazioni concordano con quanto dal dott. Pari ai sorive spile cause della pellagra, »

lo comprese; e nel suo ambiente seppe assimilarsi per lingua e per coltura ai tro stirpi, ma la sua popolazione non perdette mai i caratteri proprii. Ed ò per questo, che parlando della città in cui viviamo abbiamo detto, colla coscienza di fare il nostro dovere, o tale cui nessuno potrebbe impedircelo, di fare di cesa colla istruzione diffusa e colla crescente utile operosità un centre di attrazione e di espansione presso ai confini del Regno. E' questa dei progrossi meditati della propria civiltà una delle più potenti armi delle difesa nazionale, di oui tutti quelli che sono liberi di usarla, hanno dovere di servirsene con seono e costunza.

Dopo questi ricordi crediamo lecito, come dovuto ringraziamento, di riferire anche le parole del Giornale triestino, non per vanità, ma per gratitudine, e per obbedire all'ingianzione di alcuni cari amici, che vollero si conoscesse in Friuli l'articolo dell' Indipendente.

Ecco l'articolo dell' Indipendente accennato:

« Il nome di Pacifico Valussi è a Trieste caro e onorato.

La generazione d'oggi ha imparato da quella d'ieri a conoscerlo e ad amarlo, mentre à semplice debito di giustizia ricordare che l'opera di Pacifico Valussi è legata indissolubilmente al più bel periodo letterario della vita triestina, all'apoca gloriosa della Fa-

De' compagni di lui - nobili e onesti uomini, gentili e gagliardi scrittori. alcuni sono morti lasciando un nome insigne nella nostra letteratura; altri trascorrono l'autunno del viver loro in una modesta oscurità, tutta silenzio e pensiero, aspettando forse che la morte na rinfreschi a rintegri la memoria.

Egli, Pacifico Valussi, uno de' più vecchi, dopo aver propugnato sempre la stessa causa santa, quella idel principio di libertà, da Trieste a Venezia, da Milano a Udine, dopo aver combattuto strenuamente per cinquanta anni sugli ardui spaldi del giornalismo, riguarda oggi al lungo cammino percorso e si riposa in una calma dolce e serena dalla superata fatica.

Pacifico Valussi significa un bell'ingegno, una vita pura, un' operosità indefessa, che hanno cattivato alla gua persona la stima e la simpatia, l'ammirazione e l'affetto di quanti hanno avuto la fortuna di potere avvicinarlo, apprezzarlo ee amarlo.

Ora, in questo tempo nostro, nel quale si sarebbe costretti talvolta a dubitar quasi della virtù e a temere per l'ideale, è bello e confortevole di salutare uno di questi generosi, i quali hanno saputo conservare intatta per tutta la vita la natia e adorabile ingenuità di credere ad una fede e di perseguire una meta: fede inconcussa e meta suprema, nelle quali si compendia il più attivo lavoro de' valorosi

Oggi, mentre tutti i colleghi della stampa mandano a Pacifico Valussi un saluto e un augurio, noi ritorniamo, con un intimo senso di soave compiacanza e di profondo rimpianto, a' oegli anni della nostra giovinezza, alle prime letture, a' primi studi, a rammentiamo, come si rammentano i più cari amici, i nostri primi venerati maestri.

Si, maestri, però che, se anche noi non abbiamo attinto direttamente dalla lor bocca eloquente la limpida e feconda vena del sapere, essi sono stati tuttavia i nostri veri maestri. Poeti, letterati, artisti, professori, economi, pubblicisti, essi sono stati i primi a dar luce a' nostri intelletti, a dar flamma a' nostri quori.

Ecco perchè oggi, non dimenticando nessuno di quei buoni ed illustri, noi ci raccogliamo tutti in un comune pensiero di gratitudine intorno alla figura di Pacifico Valussi, e, rallegrandoci festosamente con lui che yanta mezzo secolo di lavoro su l'agitata arena della stampa, auguriamo a noi e a' nostri compagni di poter proseguire quelle tradizioni di onestà illibata e di forza tranquilla, delle quali egli ci ha dato il primo impulso e l'esempio.

nar

mes

nell

abil

stra

clas

tazi

natu

dom

1. M

2. S

3. D

5. D

6. P

Chiamata sotto le armi. Sono chian:ati sotto le armi, per l'istruzione militare, tutti i militari di seconda categoria della classe 1865.

Oltre I militari di seconda categoria della suddetta classe sono pure richiamati sotto le armi quelli delle altre classi di seconda categoria, i quali nelle precedenti chiamate furono rinviati ad una successiva istruzione per trovarsi all'estero, per malattia, perchè in carcere o per altre cause speciali.

Tali militari, muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio (modello n. 13 rosso), dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno 15 marzo prossimo a questo Comando, se trovansi nel mandamento di questo capoluogo,

od altrimenti, sempre nelle ore antimeridiane dello stesso giorno, al sindaco del capoluogo del mandamento ove si trovano, per ricevere i mezzi di viaggio e recarsi a questo Comando di Distretto militare.

Il periode d'istruzione sarà di 45 giorni circa. Esso sarà però ridotto a 20 giorni circa per i militari di seconda categoria i quali provino di aver frequentato il Tiro a segno nazionale per a meno un periodo annuale d'istruzione, cioè di aver eseguite tutte le lezioni di tiro all'uopo stabilite dai regolamenti in vigore e diano prova, mediante apposito esperimento, di conoscere sufficientemente le istruzioni contenute nell'apposito compendio 17 mag gio 1885.

### Bollettino della Prefettura. Indice dell'appendice alla puntata 1.ª

Circolare del Consiglio scolastico 30 dicembre 1886, n. 2336, div. scol. che comunica il prospetto degli stipendi dovuti agli insegnanti elementari per effetto della legge 11 aprile 1886 e la classificazione delle scuole nella provincia di Udine approvata dal Consiglio provinciale scolastico nella seduta del 24 marzo 1886.

Un'idea di un nostro friulano, Sante Nodari la troviamo così espressa nel Corriere Abruzzese:

» Leggiamo nel Secolo di Milano ed in altri giornali della capitale che l'egregio Ispettore di Finanza di Giulianova, comandante la forza di detta arma nella nostra provincia, Sante Nodari, commosso pel sangue generoso versato dai prodi fratelli dell'esercito in Africa; dando ascolto agli impulsi del nobile suo cuore ed anche per dare un utile consiglio al Governo, abbia proposto al ministro di mobilizzare alcani reparti, compagnie o battaglioni di guardie idi Finanza, già pronti a ricevere il battesimo del fuoco, e ciò anche per non assottigliare troppo i quadri dell'esercito nella eventualità di possibili e prossimi conflitti europei.

» Questa proposta non solo è patriottica, ma eziandio pratica nello stesso

» Difatti il Corpo di Finanza oggi è ripartito, fra i 18 mila suoi componenti, in 85 battaglioni e 350 compagnie, di cui fa parte in maggioranza della gioventù gagliarda ed esperimentata al fuoco ed alle fatiche, - ed uno o due battaglioni in Africa, oltre ad essere di gran giovamento e concorso all'esercito, servirebbero a stringere e camentare sempre più i vincoli di fratellanza, afflatandosi i nostri soldati, coi finanzieri italiani.

» Nè si creda che con questo esperimento di mobilizzazione di un migliaio di soldati di Finanza si venga a portare alcun pregiudizio, dappoiche i soli contingenti degli allievi che ora abbiamo nei quattro depositi di Napoli, Genova. Venezia e Messina, potrebbero ricolmare i vuoti che qua e là nei Circoli del Regno si avessero a formare. pel fatto della mobilizzazione di uno o due battaglioni di Finanza.

» D'altronde — è appunto in queste circostanze che Nazione e Governo debbono mettere alla prova l'utilità pratica in momenti estremi di bisogno, di queste forze vitali del paese.

> Facciamo plauso alla generosa idea del sig. Nodari, vecchio soldato delle patrie battaglie, e distinto ufficiale. mentre sappiamo che questa sua proposta trovò intanto il ben meritato favore presso S. E. il Ministro delle Finanze, che lo ringrazio della sua patriottica esibizione, con apposito lusinghiero telegramma. >

Per la perequazione. — Nell'ultima seduta a Roma la Commissione reale ha approvato l'ultimo capit. (XVI) Disposizioni concernenti le sovraimposte » — e cosi ha, coll'ultimo articolo 296, terminato l'esame del del progetto di regolamento.

Domenica la Commissione terra seduta per udire la relazione sul coordinamento degli articoli e per approvare definitivamente il suddetto progetto.

Esami. — Il rettore della R. Università di Roma annunzia che nel mese di aprile prossimo si terranno nell'Università stessa gli esami di abilitazione all'insegnamento di lingue straniere negli Istituti di istruzione classica e tecnica e gli esami di abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali nelle scuole tecniche.

Programma musicale da eseguirsi domani dalle ore i li2 alle 3 pom. dalla banda del 76º regg. fanteria sotto la Loggia Municipale:

1. Marcia « Volontario » Lopes 2. Sufonia \* Nabucco \* Verdi 3. Duetto « Ruy Blas » Marchetti 4. Valzer « Sempre o mai » Waldteufel

5. Duetto finale « La Favorita \* Donizetti 6. Polka « In sella » Verza

Un friulano che va a Massaua. Il nostro concittadino Marini Pietro, farmacieta nell'infermeria militare, con R. Decreto venne trasferito a Massaua.

Fiera enolgica. L'inaugurazione della flera dei vini a Roma ha luogo oggi al tocco al teatro dell'Alhambra.

Sala del Teatro Sociale. Questa sera alle ore 8 ha luogo in questa Sala il secondo concerta d'addio dell'esimia pianista Gemma Luziani col seguente programma:

1. Beethoven — Sonata in re min. Op. 31.

2. a) Crescentini — A la Promenade. b) Martucci — Improvviso.

c) Moszkowsky - Serenata. d) Rubinstein — Valzer Caprice.

3. Beethoven - Gran sonata in fa min. Op. 57 (A richiesta generale). 4. a) Chopin - Ballata in sol min.

Op. 23. b) Id. - Berceuse.

c) Id. - Gran Polonaise in mi bem. Op. 22. (A richiesta generale). Biglietto d'ingresso L. 1.50 - Pol-

troncine numerate, oltre l'ingresso, L. 1. l biglietti si trovano in vendita presso i signori Gambierasi, Barei e Bardusco, E la sera del concerto alla porta d'ingresso.

La penultima domenica di carnovale. Domani al Teatro Nazionale (ore 9 pom.) ha luogo un gran veglione mascherato, terz' ultimo della stagione.

Alla Sala Cecchini e al Pomo d'oro si daranno i consueti balli mascherati.

Veglione a Cividale. Questa sera alle 8 ha luogo il primo veglione mascherato al Teatro Ristori di Cividale. Ingresso cent. 60; nastro per il ballo lire 3.

Alle tre dopo mezzanotte verrà estratto un grandioso regalo.

Avviso salutare. Il maggior numero dolle Pastiglie proposte per guarire la tosse, toglie l'appetito perchè guasta lo stomaco per la esuberanza di zuccaro che dette pastiglie contengono. Chi non sa che questo zuccaro è immensamente irritante? le sole pastiglie di More, preparate dal dott. Mazzolini di Roma, sono una specialità unica in questo genere perchè senza zuccaro di sorta, e composte di polpe semplici e succhi vegetali innocui, hanno un'azione refrigerante quasi specifica sull'organo vocale e sull'apparecchio respiratorio, perchè coartando i vasellini capillari di tali organi coi loro principii tannici ed aciduli, v'impediscono il soverchio flusso del sangue (primo momento dell'infiammazione) e restituiscono la parte alla sua normalità. Si vende in Roma presso l'inventore e fabbricatore nel proprio stabilimento chimico farmaceutico, via delle Quattro Fontane, 18, e presso tutte le principali farmacie d' Italia a lire 1.50 la scatola. Per ordinazioni interiori alle 6 scatole rimettere cent. 50 per spese di porto.

Unico deposito in Udine alla Farmacia G. Comessatti, Venezia farmacia Botner e farmacia reale Zampironi, Belluno farmacia Forcellini, Trieste farmacia Prendini.

### L'OTELLO DI VERDI giudicato dal « Times »

Esecutori - Messa in scena - Giudizio complessivo.

· Del Maure! il Times parla aassai bene: poi dice che del Tamagno si può parlare quaei altrettanto bene : che è un robusto tenore, un genuino tenore italiano, e non un semplice baritono con alcune note alte.

Della Pantaleoni, dice che pare impossibile le scene italiane non avessero a fornire di meglio. La sua incertezza di intonazione può essere stato l'effetto di nervosità; infatti alla prova generale era andata meglio; ma certo è che la Pantaleoni non è al disopra della mediocrità; e anche la mediocrità rispettabile, messa a fronte d'una opera di genio come l' Otello, deve di neces-

sità spiacere. « La messa in iscena, quantunque in telligente nel complesso, non fu particolarmente magnifica in rapporto alle idee inglesi.

La tempesta nel primo atto fu una povera cosa, e la bella mandolinata nel fecondo atto perdette molto del suo efsetto per essere stati messi i suonatori troppo indietro sulla scena.

Eccellente l'orchestra nelle corde, ma qualche volta gli strumenti d'ottone sono troppo forti, a quelli di legno

troppo deboli. « Faccio si è coperto di gloria, ed ha giustamente diviso le ovazioni col compositore, col librettista, e coi migliori esecutori.

« Quanto al libretto, è ben naturale che con uno come quello di Boito non ai potesse e dovesse fare un Otello fluente di melodie come quello di Rossini. Qui prevale il tragico elemento. Lo spirito di Shakespeare, quantunque accessibile allo scrittore italiano soltanto per mezzo di una traduzione francese, è mantenuto quasi nella sua purezza. In altre parole, un poeta qui è stato inteso, e, per quanto era possibile, riprodotto da un altro poeta. Non si sente qui la solita incongruenza degli altri libretti tolti da Shakespeare. »

La conclusione del Times (dopo una lunga critica) è che l' Otello è opera del genio; che l'Italia, la quale era la culla della musica e fu per secoli alla testa delle altre nazioni in questo rapporto, perdette lo scettro quando si lasciò attrarre dai sensuali godimenti rappresentati da Rossini, Bellini, Donizetti a loro imitatori. Infine, è desiderabile altamente che i giovani maestri d' Italia venissero ricondotti, sull'esempio di Verdi, a quel più elevato modo di vedere senza del quale l'arte, nel più alto senso della parola, è una cosa im-(Italia). possibile. >

## TELEGRAMMI

Ismailia 11. Il principe di Napoli arriverà oggi a Portosaid. Salute ottima. Londra 10. (Comuni) Tyler domanda se è vero che Wolff propose a Costantinopoli la neutralizzazione dell'Egitto e del

canale. Fergusson risponde che il governo aderi alia proposta Wolff; non può fare comunicazioni dei negoziati attuali, ma può dire che le voci circolanti nei diversi giornali non indicano esattamente lo scopo cui il governo mira.

Londra 11. Il Times ha da Pietroburgo: La chiamata dei riservisti per un breve periodo di esercizi era preveduta dalla legge militare ed avrà luogo questo anno per la prima volta, credesi prossimamente. La classe che si chiamerà sarebbe quella che rimase un anno sotto le bandiere e conterebbe centomila uomini.

11 Times ha da Vienna: Kalkof organizzò a Mosca una grande petizione chiedente allo czar la realizzazione dell'idea panslavista consistente nel soggiogare nun soltanto la Bulgaria ma anche la Serbia e tutte le provincie cristiane dell' Europa orientale, probabilmente anche la Bosnia e l'Erzegovina. Migliaia di firme coprono digià la petizione.

## MERCATI DI UDINE

Sabato 12 febbraio 1887,

### Granaglie.

| · 12.50 15.—                            | Al q.le |
|-----------------------------------------|---------|
|                                         |         |
| » — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | -       |
| ▶ 6.80 —.—                              |         |
| ·                                       | -       |
| ı.» —,— —,—                             | >       |
| <b>&gt;</b> 10.— 10.50                  |         |
|                                         |         |
|                                         |         |

| 10                | ACR AC.              |
|-------------------|----------------------|
| Capponi peso vivo | L. 1.15 a 1.20 Alkil |
| Galline »         | ➤95 a 1.05 ➤         |
| Pollastri >       | > 1.10 a 1.15 >      |
| Oche ( vive >     | ➤ 000 a 0.00 »       |
| ( morte »         | » 0.00 a 0 00 »      |
| Anitre »          | » —.— a 0 00 »       |
| Polli (femmine    | »95 a 1 05 »         |
| d'india (maschi   | * 0.90 a 1 *         |

### Uova.

Uova al cento L. 5.30 a 5.40

Burro.

Burro del piano al kilo L. 1.65 a 1.70 Foraggi e combustibili. Fuori dazio

Fieno dell'Alta Iqual. n.L. 5.00 5.50Alq. » II » » » 4.00 4.40 » > della Bassa 1 > > 4.50 4.75 > » II » » » 3.80 4.10 » Paglia da lettiera » 5.— 5.15 » » 5.50 5.70 » da foraggio

≥ 6.50 7.00 ≥ Erba medica nnova Compreso II dazio Legna (tagliate L. 2.30 2.45 Alq. (in stanga > 2.20 2.35 >

### (I qualità » 7.25 7.50 » Carbone (II » » 6.00 6.30 »

### DISPACCI DI BORSA

FENEZIA, Il febbraio

R. I. I gennaio 95 -- R. I. I luglio Londra 3 m. a v. 25.60 - Francose a vista 101.45 Valute

Pezzi da 20 franchi da 200.75[ a 201.1,4 Bancanote austriache Fiorini austr. d'arg. ds ---- # ----

FIRENZE, Il febbraio --- A. F. Mer. Nap. d'ora 739,50 25.51 - Banca T. Londra 101.2 1- Credito it. Mob. Francese 978.---As. M. 94,95 - Rend. ital. Banga Naz.

BERLINO, 11 febbraio

443.50 Lombarde 378 .- Italian. LONDRA, 10 febbraio

144 50

93,301

Inglese Italiano

Mobiliare

Austrische

160 7 8 | Spagnnole 92 1 8 Turgo

Particolart. VIENNA, 12 febbraio Hand. Aust. (carta) 78,15, 1d, Aust. (arg.: 80.25

> (ore) 109.-Londra 128,101; Nap. 20.10 |-MILANO, 12 febbraio

Rendita italiana 94,80 serah 94,72 PARIGI, 12 febbraio Chiusa Rendita Italiana 92,75

Marchi 124. 114 l'uno ----.

P. VALUSSI, Direttore Giovanni Rizzanni, Kedattore responsabile.

N. 164 4 pub. MUNICIPIO DI MARTIGNACCO

## Avviso di concorso.

A tutto febbraio corr. si dichiara aperto il concorso al posto di Segretario di questo Comune alle condizioni seguenti:

1. Lo stipendio normale, a principiare dai 1 gennaio 1888 sarà di lire 1500 .annue soggette a trattenuta per la tassa ricchezza mobile, nonchè l'ailoggio gratuito nella casa di abitazione occupata dall'attualé rinunciatario; verso l'obbligo nell'eletto in provvedere a sue spese allo stipendio deilo scrittore addette alla segreteria comunale, se ed in quanto egli riconoscerà il bisogno di tale sjuto.

2. Dai 1 aprile, epoca in cui dovrà entrare in carica il Segretario, a tutto il corr. anno, lo stipendio continuerà nella mieura odierna di lire 1200.in ragione di anno, nette di tassa ricchezza mobile a l'alloggio gratuito, continuando pure per questa parte di anno, l'opera adutrice dello scrittore attuale.

3. Gli aspiranti insinueranno a quest'afficio le loro istanze corredate del diploma di abilitazione, degli attestati relativi a studi percorsi e di tutti quegli altri documenti che si reputano utili u raccomandarne la nomina.

Dall' Ufficio Municipale Martiguacco, 6 febbraio 1887 Il Sindaco f.f.

F. DECIANI

## AVVISO AI PRATICULTORI

In Galleriano, frazione del Comunedi Lestizza, presso il sottoscritto trovasi disponibile una partita seme-prati artificiali stabili.

Il miscuglio è composto di cinque zementi e riesce in qualunque terreno anco poco fertile.

Si può seminare contemporaneamente all'avena.

Chilogrammi 20 sono sufficienti per ogni campo friulano:

Il prezzo è di lire 70 al quintale. V. dott. Pinzani.

Presso la nuova Fabbrica VELLUTI E SETERIE

Via Gorghi n. 44

trovasi un grande assortimento di velluti di seta tanto per vestiti come per guernizioni. Si fabbricano noblesse, grò, faille, raso, surah, ottomano, levantine per stendardi e gonfaloni, fazzoletti, stoffe per vestiti da nomo ecc., come pure stoffa da ombrelle di durata garantita tanto per qualità, come per colore.

Ricevesi in pagamento anche seta, e si assume qualunque lavoro, in cascami doppi, sedetta e seta, promettendo la massima esattezza e sollecitudine.

Vende seta cucirina lucidissima, di... quella cosidetta nostrana, ali'ingrosso ed al minuto.

## GLORIA

ilquore tonico-corroborante da prenders all'acqua ed al seltz

rinvigorisce l'organismo, accresce l'appetito, facilita la digestione. Preparasi dal farmacista Bosero Au-

gusto. Deposito alla Birraria dei signori fratelli Lorentz e nei principali caffè della Provincia,

## Non più Medicine

PERFETTA SALUTE restituita a tutti, adulti e fanciulli, senza medicine, senza purghe nè spese, mediante la deliziosa Farina di Salute Du Barry di Londra, detta

## REVALENTA ARABICA.

Cunrisco radiculmento dallo cattivo digestioni (dispepsie), gastriti, gastralgie, costipazioni croniche, emorroidi, glandole, flattosità, diarrea, gonflamento, giramenti di testa, palpitazioni, ronzio d'orecchi, acidità, pituita; nausee o vomiti dopo il pasto od in tempo di gravidanza; dolori, ardori, granchi o spasimi, ogni disordine di stomaco, del respiro, del fegato, nervi a bile, insonnie, tosse, asma, bronchiti, tisi (consunzione), malattie cutanee, eczema, eruzioni, melauconia, deperlmento, reumatismi, gotta, tttte le febbri, catarro, convulsioni, nevralgia, tutti i vizii delisangue, idropisia, mancanza di freschezza e di energia nervosa; 38 anni d'invariabile successo. Anche per allevare figliuoli deboli.

Estratto di n. 100,000 cure, comprese quelle di S. M. l'Imperatore Nicola di Russia; di S. S. Pio IX; del dottore Bertini, di Toriuo; della marchesa Castelstuart, di molti medici; del duca di Pluskow, della marchesa di Bréhan, ecc.

Cura n. 67.324 - Sassari (Sardegna), 5 giugno 1869.

Da lungo tempo oppresso da malattia nervosa, cattiva digestione, debolezza e vertigini, trovai gran vantaggio con l'uso della vostra deliziosa e salutifera farina la Revalenta Arabica, non trovando altro rimedio più efficace di questo ai miei malori.

Notato Pietro Porcheddu, presso l'avv. Stefano Usoi, Sindaco di Sassari

Cura n. 78, 11). - Fossombrone (Marche) I aprile 1872. — Lua douna di nostra famiglia Agata Taroni, da nolti anni soffriva forte fosse, con vomiti il sangue, debolezza per tutto il aorpo, specialmente alle gambe, dolori alla testa ed inappetenza. I medici tentarono molti rimedi indarno, ma dopo pochi giorni ch' ella ebbe preso la mua Resalenta spari ogni malore, ritornandole l'appettito, cosi le forze perdute.

GIRSEPPE BOSSI

Cura n. 49,342 - Maria Joly, di 50 anni di costipazione, indigestione, nevialgia, insonnia, asma, e nausce.

Cura n. 46,260 - Sig. Roberts, da consunzione polmonare, con tosse, vomiti. costipazione e sordità di 25 anni.

Cura n. 49,522 - Il signor Baldwin, da estenuatezza, completa paralisia della vescica e delle membra per eccessi di gioventù.

Cura n. 65,184. - Prunetto, 24 ottobre 1866. — Le posso assicurare che da due anni usando questa meravigliosa Revalenta, nun sento piu alcun incomodo deila vecchiaia, ne il peso de' miei 84 anni. Le mie gambe diventarono fortl, la mia vista non chiede più occhiali, il mio stomaco è robusto come a 30 anni. lo mi sento insomma ringiovanito, e predico, confesso, visito ammalati, faccio viaggi a piedi auche lunghi, a sentomi chiara la mente e fresca la memoria.

D. P. CASTELLI,

Baccel. in Teel. ed Arcipr. di-Pruneto. Cura n. 67,321. — Bologna 8 settembre 1869. - In seguito a febbre miliare caddi in istato di completo depesimento, soffrendo continuamente di inflammazione di ventre, colica d'utero, dolori per tutto il corpo, sudori terribili, tanto che scambiato avrei la mia età di venti anni con quella di una vecchia di ottanta, pure di avere un po' di salute. Per grazia di Dio la mia povera madre mi fece prendere la sua Revalenta Arabica, la quale mi ha ristabilita, e quindi ho creduto mio dovere ringraziaria per la ricuperata salute che a lei

CLEMENTINA SARTI, 408, via S. Isaia. Quattro volte più nutritiva che la carne, economizza anche 50 volte il suo prezzo in altri rimedi.

### Prezzi della Revalenta Arabica:

In Scatole 1,4 di chil. lire 2.50; 1,2 chil. lire 4.50; I chil. lire 8: 2 12 chil. lire 19, 6 chil. lire 42.

Deposito generale per l'Italia, presso i sig PAGANINI e VILLANI, n. 6, Via Borromei in MiLANO, ed in tutte le città presso i farmacisti e droghieri. Deposito in

Udine . . . . G. Girolami, farm. Reale.

. . . Giacomo Comessatti farm.

. . . . Angelo Fabris, farmacista. . . . Domenico De Candido farmacia alla Speranza.

## OROLOGERIA Luigi Grossi

Mercatovecchio, 13 Udina



Grande assortimento di orologi d'oro, d'argento e di me-

Tutte le specialità e novità:

Cronometri, Cronografi, Contatori di minuti per le corse, Secondi indipendenti, Remontoirs con calendario, con fasi iunari, con roulette, ecc. Catene d'oro e d'argento.

Pendole, Regolatori, Cuau, Trombettiere, Sveglie e orologi d'appendere, a prezzi limitatissimi ed anche a pagamenti rateali da convenirsi.

Le vendite e le riparazioni vengono garantite per un anno.

Deposito Macchine da Cucire delle migliori fabbriche,

Le inserzioni dall'Estero per il nostro giornale si ricevono esclusivamente presso l'Agènce Principale de Publicitè E. E. Oblieght Parigi, 92, Rue De Richelieu

## ORARIO DELLA FERROVIA

| da LIDINE a VENEZIA e viceversa.                                                 |           |                                            |                                                   |                    |                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| PARTENZE                                                                         |           | ARRIVI                                     | PARTENZE                                          |                    | AR RIVI                                              |  |  |
| da Udine                                                                         | 1         | a Venezia                                  | da Venezia                                        | -                  | a Udine                                              |  |  |
|                                                                                  | misto     | ore 7,20 ant.                              | ore 4.30 aut.                                     |                    | re 7.36 ant.                                         |  |  |
| ▶ 5.10° <b>&gt;</b>                                                              | omnibus   | ➤ 9.45° ×                                  | » 5.35 »                                          | omnibus            | > 9.54 >                                             |  |  |
|                                                                                  |           | ■ 1.40 pom.                                |                                                   | omnibus            | s · 3.36 pom.                                        |  |  |
| 12.50 pom.                                                                       |           |                                            | 3.05 pom.                                         | diretto            | 8.05 ×                                               |  |  |
| • 5.11 »<br>• 8.30 »                                                             | dinetto   | 9.55 · 11.35 ·                             | 9                                                 | misto              | > 2.30 ant.                                          |  |  |
|                                                                                  |           |                                            |                                                   |                    |                                                      |  |  |
| da UDINE a PONTEBBA e viceversa.  da Hoine la Pontebba il da Pontebba il a Udine |           |                                            |                                                   |                    |                                                      |  |  |
| da Uaine                                                                         |           | a Pontebba                                 | da Pontebba                                       |                    |                                                      |  |  |
| ore 5.50 ant.                                                                    | omnibus   | ore 8.45 ant.                              | ore 6.30 ant.                                     | . !                | ore 9.10 aut.                                        |  |  |
| > 7.44                                                                           | diretto   | ■ 9.42 <b>■</b>                            | > 2.24 pom.                                       | omnibus            | • 4.56 pom.                                          |  |  |
| <b>▶</b> 10.30 ■                                                                 | omnibus   | • 1.33 pom.                                | » 5 »                                             | >                  | » 7.35 »                                             |  |  |
| ■ 4.20 pom.                                                                      | . >       | > 7.25 >                                   | <b>⇒</b> 6.35 <b>&gt;</b>                         | diretto            | » 8.20 »                                             |  |  |
|                                                                                  | <u> </u>  |                                            |                                                   |                    | ·                                                    |  |  |
| da LIDINE a TRIESTE e viceversa.                                                 |           |                                            |                                                   |                    |                                                      |  |  |
| da Udine                                                                         |           | - Trieste                                  | da Trieste                                        |                    | a Udine                                              |  |  |
| ere 2.50 ant.                                                                    | misto     | ore 7.37 ant.                              | ore 7.20 ant.                                     | omnibus            | ore 10 ant.                                          |  |  |
| » 7.54 »                                                                         | omnibus   |                                            | > 9:10 >                                          | omnibus            | 1                                                    |  |  |
| >.11.— >                                                                         | misto     | > 8.10 pom.                                | + 4.50 pom.                                       |                    |                                                      |  |  |
| 6.45 pom.                                                                        |           |                                            | » 9.— «                                           | mirto              | > 1.11 ant:                                          |  |  |
| 8.47                                                                             | omnibus l | _                                          |                                                   |                    |                                                      |  |  |
| Partenza da Cormons ore 3 pom. arrivo a Udine ore 4.30 pom. (misto)              |           |                                            |                                                   |                    |                                                      |  |  |
| I STECHAR                                                                        |           | the being and                              | 4                                                 |                    |                                                      |  |  |
|                                                                                  |           | INE . CI                                   | IDALE .                                           | viceversa          |                                                      |  |  |
| da Udine                                                                         |           | the being and                              | da Gividale                                       | viceversa          | a Udine                                              |  |  |
|                                                                                  |           | INE . CI                                   | IDALE .                                           | viceversa          |                                                      |  |  |
| da Udine                                                                         | da UD     | a Cividale                                 | da Gividale                                       | viceversa          | a Udine                                              |  |  |
| da Udine<br>ore 7.47 ant.                                                        | da UD     | a Cividale<br>ore 8.19 ant.                | da Gividale ore 6.30 ant.  » 9.15 »               | viceversa<br>misto | a Udine ore 7.02 ant.  9 9.47 *  12.37 pom.          |  |  |
| da Udine<br>ore 7.47 ant.<br>* 10.20 *                                           | da UD     | a Cividale<br>ore 8.19 ant.<br>> 10.52     | da Gividale ore 6.30 ant.  » 9.15 »               | viceversa<br>misto | a Udine ore 7.02 ant. • 9.47 * • 12.37 pom. • 2.32 • |  |  |
| da Udine ore 7.47 ant. > 10.20 > > 12.55 pom.                                    | da UD     | a Gividale ore 8.19 ant. 10.52 > 1,27 pom. | da Gividale ore 6.30 ant.  » 9.15 »  » 12.15 pom. | viceversa<br>misto | a Udine ore 7.02 ant.  9 9.47 *  12.37 pom.          |  |  |

MEDAGLIA D'ORO all'Esposizione Universale del 1878

## APPARECCHI CONTINUI

PER LA FABBRICA DELLE BIBITE GAZZOSE

Acqua di Seltz, Limonate, Soda Water, Vini spumanti, Birre I soli che stano inargentati all'interno NUOVO PICCOLO APPARECCHIO CONTINUO A BUON MERCATO



I sifoni a leva grande e piccola sono solidi e facili a pulirsi

Casa J. HERMANN-LACHAPELLE

J. BOULET e C., Successori, Ingegneri Costruttori RUE BOINDD, 31-33 (Boulevard Ornano 4-6) Parigi Invio franco del prospetto dettagliato 81:

## AMARO DI UDINE

## PREMIATO CON PIE MEDAGLIE

Questo amaro di già molto conosciuto per le sue toniche virtù, non disgustoso al palato viene preferito per la sua qualità che lo distingue di non essere spiritoso.

L'Amaro di Ucine riesce utilissimo nelle difficili digestioni, nelle inappetenze tanto comuni nell'attuale stagione, nelle febbri di malaria e nella verminazione dei fanciulli.

Prezzo L. 2.50 bott. da litro, L. 1.25

Si prepara e si vende in Udine da De Candido Domenico Farmacista al Redentore in Via Grazzano — Deposito in Udine dai Fratelli Dorta al Caffe Corazza, in Milano presso A. Manzoni e Comp. via della Sala 16 — Roma stessa Casa, via di Pietra, 91.

Trovasi presso i principali caffettieri e liquoristi. STABILIMENTI

## ANTICA FONTE DI PEJO

NEL TRENTINO

aperti da Giugno a Settembre.

Medaglia alle Esposizioni di Milano, Francoserte sim 1881, Trieste 1882, Nizza e Torino 1884.

Fonte minerale ferruginosa e gasosa di fama secolare. — Guarigione sicura dei dolori di stomaco, malattie di fegato, difficili digestioni, ipocondrie, palpitazioni di cuore, affezioni nervose, emorragie, clorosi, febbri periodiche ecc.

Per la cura a domicilio rivolgersi al Direttore della Fonte in Breecia C. BORGHETTI, dai signori Farmicisti a depositi annunciati.

È USCITO

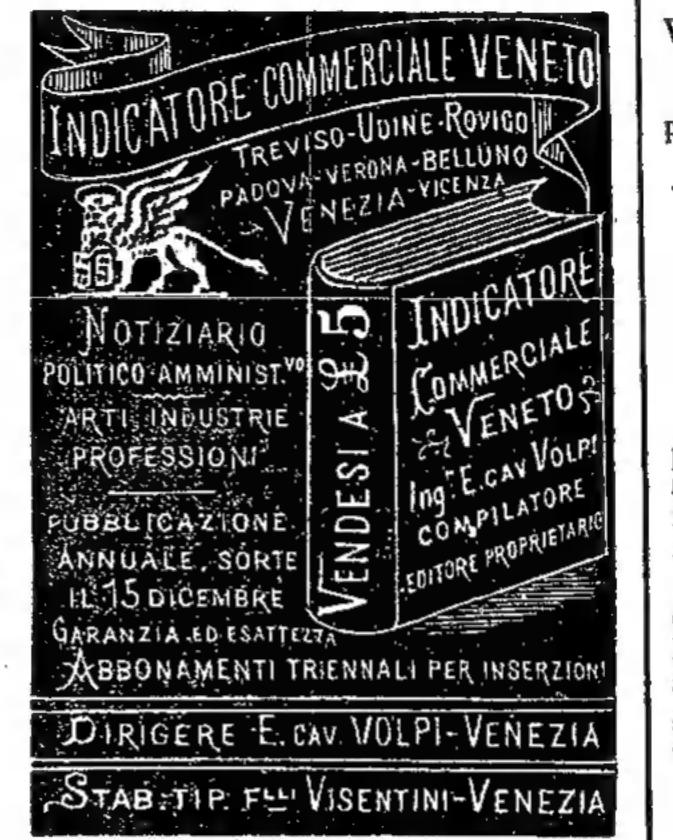

Si vende in Udine e Iprovincia, alla l breria P. Gambierasi.

## Per colorire i vini

Con ques Branca d 6 litri (c tto di cen Deposito

uso per men

non più sostanze minerali venefiche di annelline-einoline nè enogianine.

Meravigliosa tintura igienica composta di sostanze vegetali affatto innocue per tingere i vini rossi e bianchi del più bel colore naturale rubino, può usarsi in qualunque dose. Raccomandasi ai signori possidenti e consumatori che vogliono conservare il tipo nostrano.

Un ettogramma è sufficiente per tingere 2 ettolitri vino rosso.

Bottiglie da ett. 3 lire 4.25.

Esclusiva vendita all'Ammin. del Giornale di Udine, Si spedisce

verso l'antecipazione dell'importo e di altri cent. 50 per pacco postale.

POLVERE INSETTICIDA

### SUCCESSO INFALLIBILE

(Proprietà riservata)

Con questa rinomata specialità si distruggono tutti g'inseti coma Pulci, Cimici ed altri consimili. Serve anche per le Zanzare bruciandone un mezzo cucchiajo

da caffè in un braciere.

L'uso della polvere insetticida è il più facile, basta soltanto spargerla sulla biancheria, nei materazzi, nei letti elastici, nelle lettiere ove si nidano tali malevoli.

La vendita si fa in pacchi a cent. 30 l'uno presso l'Ammintratore del Giornale di Udine.

LA.

## FLORINE

Vera Tintura igienica americana delle capigliature eleganti per la **ricotorazione** dei capelli del Dottor William Vood di New-York.

Questa deliziosa lozione americana, premiata all'Esposizione di Filadelfia 1876, è

primitivo della gioventu, ne arresta la caduta, li rende abbondanti, morbidi a setacei. Dopo 7 od 8 giorni del suo uso si otterrà il desiderato effetto; in seguito per conservare il colore basta applicarla ogni 10 o 12 giorni. La bottiglia per più mesi, Lire 3.

Badare alla marca di fabbrica portante lo stemma degli Stati Uniti che trovasi sopra ogni scatola.

Vendesi in tutte le grandi Metropoli.

Stabilimento principale presso il chimico dottor I. B. William Wood 3 E. 19 th street. New York.

Deposito in Udine presso l'Utlicio del Giornale di Udine. Coll'aggiunta di cent. 50 si spedisce ovunque per mezzo de pacchi postali.

Mirabile prodotto per la toeletta

## Vinaigre Hygienique

de la Sociéte Hygienique, Paris.

Mirabile prodotto balsamico, spiritoso e tonico d'un gratissimo profumo favorevole all'igiene consacrato alle cure della toeletta mantiene il corpo in un florido stato di salute. Previene e dissipa i bitorzoli, il bruciore, le serpiggini, le efelidi, le rugosità ed ogni alterazione della pelle, la quale rinfresca ed addolcisce, dandole un'apparonza bianca velutata. Calma all'istante l'irritazione prodotta dal rasoio. Facendone frizioni ristabilisce la traspirazione, porta sollievo ai reumatismi, calma il mal di capo, estingue l'infiammazione agli occhi, bianchisce i denti e rafferma le gengive comunicando un grato alito alla respirazione. Il Vinaigre è il miglior preservativo contro le malattie contaggiose — Il flacon L. 1.50.

Deposito in Udine presso l'Ufficio del Giornale di Udine. NB. Coll'aggiunta di cent. 50 si spedisce per pacchi postali.

ALLE SIGNORE, IGIENE E BELLEZZA

POLVERE D'AMANDORLE

Questa polvere d'amandorle dolci profumatissima à d'una finezza quasi impalpabile, serve per addolcire, imbianchire e rinfrescare la pelle dandole una morbidezza ed una bellezza insuperabili. Facendo uso di questa polvere non occorre più adoperare i saponi per l'uso della toeletta.

La scatola L. 1.50.

Deposito presso l'Ufficio annunci del «Giornale di Udine»

Composito presso l'Ufficio annunci del «Giornale di Udine»

## Utilissimo Prodotto Enologico.

colla quale con 300 litri di vino bianco o nero se ne preparano 550 di miglior qualità ed a metà prezzo. Sono preferibili i vini napoletani, siciliani, delle Puglie ecc. Questa preziosa quintessenza composta di flori d'uva e d'oglio d'acini d'uva viene garantita per l'uso cui à destinata. La bottiglia per 550 litri costa lire 10.

Dirigersi all'amministrazione del Giornale di Udine in Udine. Aggiungendo cent. 50 si spedisce ovunque in Italia. Per l'estero aggiungere le spese postali.

## Brunitore istantaneo

per oro, argento, pacfon, bronzo, ottone, ecc. Si vende in Udine presso l'Amministrazione del Giornale da

Si vende in Udine presso l'Amministrazione del Giornale di Udine per soli cent. 75.

# NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società riunite FLORIO e RUBATTINO — Capitale: Statutario Lire 100,000,000 - Emesso e versato Lire 55,000,000 COMPARTIMENTO DI GENOVA, Piazza Marini, 1

LINEA POSTALE DEL BRASILE, LA PLATA ED IL PACIFICO

## Partenze del mese di Febbraio e Marzo per Rio Janeiro, Montevideo e Buenos-Aires

Prezzi discretizzimi

PER MONTEVIDEO E BUENOS-AYRES

PER RIO JANEIRO E SANTOS (Brasile)
22 Febbraio il van Paraguare e l'a Mandia

15 Febbr. il vap. Vinc. Florio

22 Febbraio il vap. Paraguay e l'8 Marzo il vap. Birmania

1 Marzo » Sirio 15 » R. Margherita

Ogni due mesi a principiare dall'8 Marzo 1887 col piroscafo Birmania Partenza diretta per VALPARAISO, CALLAO ed altri scali del PACIFICO

Per informazioni ed imbarco dirigersi in Genova Piazza Marini n. 1, in UDINE Via Aquileja n. 71.

-33

Ger

8ma

gins

fars

molt

polit

quist

omal

Papa

mina

nistro